



## La Rappresentatione e kesta di Abraam v di Isac suo figliuolo.





## L'ANGELO ANNVNTIA LA FESTA.

L'O Cchio si dice ch'è la prima porta, Nel Genesi la santa Bibbia narra, per la qual l'intelletto intede e gusta la seconda è l'vdire la voce scorta. che fa la mente nostra esfer robusta, però voi vdirete quanto importa recitare vna storia santa, e giusta, ma se volete intendere vn misterio, state deuoti, e con buon desiderio.

come DIO volse prouar l'vbidieza, del Patriarca Abram sposo di Sarra & p vn' Angiolgli parlò in preseza all'ora Abram glisuoi orechi sbarra, inginocchiato con gran riuerenza, hauendo il suo desio tutto disposto, voler far quato Dio li hauesiiposto

Dipoi gli disse tagli il tuc figliuclo viligenito Isac, il qual tu ami, & dilui sammi sacrifitio solo, & mostrerotti il mote perche brami saperil luogo, & no menar lo stuolo va ch'io tel mostrerò seza mi chiami camina per la via aspra, e diserta, e fammi sol del tuo figliuolo offerta. Considerate un poco il parlar sodo, di tai comandamento con suoi rami no bisognaua dir doppo il figliuolo. tuo ritornera quale tanto ami,

ie no p darli maggior pena, e duolo Come tu vedi, ò santo DIO eterno, aprendo del suo cuor tutti i serrami, poiche Ismael eraito in eliglio, co la fua madre per diuin configlio. Non dice Dio che l'uccida in quell'ora

ma fallo adar p tre giorni in viaggio perche il dolore habbi lunga dimora col figlio adado per luogo seluaggio tutto il suo cuor per voglia si diuora No deue il seruo dal suo buon signore, ponedo adoslo sopra'l figliol saggio le legne, & egliinsieme p quel loco. portaua i mano il gra coltell'el foco

Isac disse all'hora, ò Padre mio dou'è la bestia che deb'esser morta, Abram rispose il nostro grade DIO prouederà ch'ella ci sarà porta, fa pur d'hauere in luitutto'l desso, & questo peso volentier sopporta, qualunque serue à lui con puro core, Sta su llac mio, piu non dormire.

sostiene ogni fatica per suo amore, Questo parlar d lsac era vn coltello, chel cor del sato Abram feriua forte pesado c'alfigliuol suo dolce, e bello có le sue propie mã douea dar morte da molte cose era tentato quello, non vhidire à cosi dura sorte, ma di servire à DIO havendo sete. volle vbidit, si come voi vdirete.

L'Angiolo si parte, & viene vn'al tro Angiolo, quale chiama Abra, State su serus mies fedels, e saggi, Sc dice.

ABRAM, Abra odi il mio precetto, con tutto il cuor tincero liac predi, vingenito tuo figliuol diletto, ilqualtu ami, & sopra il mote ascedi che tu vedra: dinăzi al tuo cospetto & di lui fammi sacrifitio, e intendi be q' ch'io dico, è va p via seluaggia e fa chel mio parlare in va no caggia Abiāsētēdo l'Augiolo, si leua del letto Lupefatto, e inginochiafi,

Fall

pr &

far

60

en

(UI

Camit

&1

ID SI

(12)

con

ed

Ted

Ocari

ilm

elle

Re)

150

she

80

tori

O do

& l'Angiolo si parte, & Abraminginocchioni dice.

io son disposto far quel che tu vuoi, quatuque alla miamete paia scherno p quel che tu promesso haucui à noi dicendo so farò patto semp terno col tuo figliuolo, & si glidarò poi gra terre & gete fenz'alcuno igano & molti Re d'Isac nasceranno.

cercar ragion del suo comandameto essendo DIO tu meriti ogni honoie onde vbidir ti vo con mio tormento tu lei l'omnipotente Creatore, & puoi far vero ogni tuo parlameto & coli debbo credere, e sperare, che essendo morto il pooi risuscitare

Detto questo Abram fi rizza, e chiama Isac, & dice

odi il voler del nostro eterno DIO imposto m'ha chi vada ad offerire, Hacrifit o santo giusto e pio, però disponti di voler venire ad iutarmi à far l'obligo mio, habbi la voluntà presta & non lent & guarda ben che Sarra non ti sent Isac si leua, emginochiatosi a'pied di Abra, e detta la staza si rizza, Abram chiama due famigli, e dici

andate presto, & l'Asino sellate,

predete tato pan che ciascun magi, per giornitre che conuien caminare caminar voglio per luoghi seluaggi, si che de l'acqua acor vo che portiate & sopra tutto fate in cotal forma, che no destiate i casa alcu che dorma Fate d'hauer di legne vn gran fastello, per poter fare il sacrificio santo, prédete acor del fuoco e un coltello & presso à noi adrete înazi alquato far con fatica à pien quanto fauello, si che di voi mi possa dar buon vato e non essendo ben la bestia doma, curate si che non cadi la soma.

E serui fanno quato Abraam dice, e mettono in puto l'afino, el fastel lo, & le legne, & Abraam quando vede ognicosa in punto si volge à tutti, & dice,

Lin

OD.

Ers.

EU.

nt

1010

IN CLASS

1219

Caminian dunque col diuino aiuto, però che in punto son tutte le cose, & nessun per la via sia dissoluto, in suoi penfieri, o parole otiofe, ciascun ripensi se glie mai caduto contra ragione in cose vitiose, e d'ogni cosa à Dio chiedian pdono rêdêdo gratic à lui d'ogni suo deno detta questa staza si partono e'ser ui alquanto innazi, e giunti à piè del môte fanno colatione e dipoi Abram si volge a'serui, e dice cosi

O cari serui miei vdite alquanto il mio parlar con l'intelletto vostro, essendo giuto à pie del monte santo nel qual faremoil sacrifitio nostro, aspettateci qui con l'afin tanto che noi adia nel mote che v'è mostro & quando haren sacrificato noi, torneren presto in questo luogo poi dipoi piglia le legne, e dice à Isac

O dolce Isac mio caro figliuolo, porta sopra di te questo fastello & su nel monte meco vien tu solo

& io porterd il funco, & il coltello, e per amor di Dlo sostien tal duolo, che ci dia gratia poter seruir quello habbisépie al be far la voglia verde però che nessun ben giàmai si perde

Caminano su pel môte, e giunti in su la sommità, Isac dice.

O reuerendo padre ecco le legne, ecco il fuoco, el coltel nella ma vostra da poter far l'offerte lante, e degne, ma l'animal ti prego hora mi mostra ne di madri, ò di pecor vegio isegne dunque di che faren l'offerta nostra, noi fia qui i luogo filueftro e diserto prego mi facci di tal dubbio certo.

Abram gli rilpode, & in quella risposta profetezza no conoscedo la

profetia.

Ilnostro grade DIO figliol mio buono prouederà de l'ammal che dici, abbi il tuo core à lui com'io tagiono fi che fien gratti nostri sacrifici chi vuol da Dio riceuer gra perdono con acquiftar suoi magni bene fici, con fede inuerso lui la mente spada & facci volentier quel che comanda

Dipoi comiciano à edificare vn'altare in sul mote, & in questo mez zo Sarra chiama tutti gli di casa; fua, domādādo di Abram, & d'Isac piangendo, & dice cosi.

O tutti quanti voi di cafa mia, per DIO vdite quel ch'io vi fauello ecci nessun che sappi doue sia el nostro Abram el mio Isac bello, già số tre giorni che gl'andorno via, nel cor mi sento battere vn martello el lor partirsi senza farmi motto, mà didolor la mente, el corpo rotto

Vno de serui responde à Sarra,

& dice coli.

Madre benigna, reuerenda, & santa, di quel che parlinon sappian niente veggendoti sommersa in doglia tata di loro habbia domadato ogni gete, di sapergli trouar nessun si vanta, ma be credia che sia qui prestamete sepre si vuol doue non è rimedio sperar'i Dio, fugedo agoscia, e tedio

Sarra si volge i vn'altra parte, e dice O Patriarca Abram, fignor mio caro, d dolce Isac mio piu non ti veggio, il riso m'è tornato in piento amaro, & come pazza vo cercado il peggio Ma quello eterno Dio che mai no erra Signor del cielos'io non ho riparo, di ritrouargli piu viuer non chieggio men dogliam'era di sterile starmi, che del marito, e del figliuol priuar-

Vn seruo dice à Sarra. (mi. Deh non dir piu cosi madona nostra, che DIO non abbadona i serui suoi Sarrarisponde.

Hor veggio ben che la carità vostra, vi fa parlar quel che vorresti voi, El seruo risponde.

Caccia da te quel pensier che ti mostra che lor non possin ritornare à noi, Sarra risponde

Come mi posso ritener dal pianto, priuata del marito, e il figliuol sato. Ora Abraam si volge à Isac piangendo, & dice,

O dolce, e buon, caro figliuol mio, odi il parlar del tuo doglioso padre, con tantivoti preghi, & gran dilio, essendo vecchia, e sterile tua madre, io t'acquistai dal magno, eterno Dio del nostro ospitio albergado le squa de'poueri, pascedoli del nostro, (dre

Quando nascesti dir non si potrebbe, la gran letitia che noi riceuemmo, tät'allegrezza nel cor nostro crebbe che molti voti à Dio per te facemo, per alleuarti, e mai no ci rincrebbel, fatica, o spesa grade che ci hauemo,

& p gratia di Dio t'habbia codotto, che tu sei samo, ricco, buono, e dotto Nelluna cosa stimai piu felice, che di vederti giuto in questo stato, per poterti lassar come fi dice herede in aiuto del mio principato, & similmente la tua genitrice, gra gadio hebbe d'hauerti alleuato, credendo fuls bastone, efortezza, da sostenere ormai nostra vechiezza à maggior gloria ti vuol trasferire, & no li piace al presente per guerra ò per infirmità farti morire, fi come tutti quei che sono in terra, ma piace à lui che ti debba offerire, nel suo cospetto in santo sacrifitio, per la qualmorte arai gra beneficio.

Off

Pt pu

10

(10

Gial

10

ò

àti

101

di

01

Lafa

ba

da

per dir chi & fe

Com

Isac sbigottito piagendo, rispode ad Abraam, & dice.

Com'hai tu consentito ò padre santo, di dar per sacrifitio quelto dono, per qual peccato debbo patie tanto crudo tormeto, sez'alcun perdono, habbi pietà del mio innocente piato & neila verde età nella qual sono, se di camparmi no mi sai contento, io farò vna morte tupoi cento, O santa Sarra made di pietade, se fussi à questo loco 10 non morrei, con tantivoti preghi, & humiltade, pregherestiil Signor ch'io camperei se tu m'vccidi padre di bontade, come potrai tu ritornare à lei. tapino à me doue sono arriuato, deb'esser morto, e no p mio peccato

seruedo sepre à Dio come to mostro Tutta è la vita mia trista & doiente, per questo caso, & sono in agonia, tu mi dicesti già che tanta gente nascer doueua della carne mia, il gaudio volge in dolor cocente, che di star ritto non ho piu balia, se gliè possibil far contento DIO

fach'io non mora dolce padre mio, Abraam dice à Isac.

El nostro Dio che è infinito amore, sepre piu che te stesso amor ti porta e ti farà piu ancor maggior signore, Se tutto'l tepo che l'uom viue al modo perche susciterà tua carne morta, & non fu mai mendace parlatore, fiche di tua promessa horti coforta, & credi fermo ql che Abram ti dice che tu sarai al mondo, e in ciel felice.

Isac risponde.

277

127

COL

177

576

1000

Terus,

alias.

Meter

Divid

t at

10

in these

000

RE

MA

15/15

100

BOBS

10

100

MO,

Pecca.

1214.

118

nich

2 12,

010

1051h

O fidel padre mio quantunque il senso pel tuo parlar riceua agoscia e doglia pure se piace al nostro Dio îmenso, O vero somo Dio, se mai t'hauessi ch'i versi il sague, e arsa sia la spoglia inquesto luogo sopra il fuoco acceso vo far contenta l'vna e l'altra voglia, cioè di DIO, e di te dolce padre, perdendo tante cose alte e leggiadre

Giusto non era chio mai fussi nato, se io volessi à DIO, mai contradire, òs'io non fussi sepre apparecchiato à te buon padre volere vbidire, io vedo ben che'l tuo core è piagato di gran dolor pel mio douer morire ma'Dio che siede sopra'l cielo epirio ci premierà di questo gran martino.

Abraam bacia Isac, e dice. La santa tua tisposta, ò dolce figlio, ha mitigato alquanto il mio dolore, . dapoi che tu cosenti al mio cosiglio, persubidire al nostro gran Signore, dinanzi à lui tu sei quel fresco giglio che di suaue, grande, e buon'odore, & cosi sempre con DIO viuerai, se quelta morte in pace sosterrai.

Come ti dissinel parlar di pria, volgi verso di Dio tutte tue vele, tu non morrai di lunga malattia, ne diuorato da fiera crudele, ma nell'offerta degna, sacra e pia, e per le man del tuo padre fidele, dunque se dal mio dir non ti diparti,

lasciati nudo spogliare, e legarsi. Abra spoglia Isac, & lo pone in su l'altare, & gli lega le man dietro, dicendo.

facessi ciòsche Dio gl'hauessi sposto, & quado grugne à alto grave podo, del suo morir no fusse ben disposto, non fruirebbe mai nel ciel giocondo l'eterno DIO, anzi sarebbe posto, giu nell'inferno insempiterne pene, però prega il Sgnor di morir bene.

Isac alza gl'occhi al cielo, e dice, per ignorauza in alcun modo offeso ti prego m habbi i miei vitii rimessi. & fammi tanto del tuo lume acceso, che mie pesier tutti siano i te ipressi per esfer tra gl'eletti in Ciel copreso duque se vuoi ch'io sia teco cogiuto, fami costate, e forte in questo punto

Poisi volge al padre & dice O dolce Padre mio pien di clemenza, riguarda me códotto al púto estremo prega l'eterno Dio che sua potenza mi facci forte perche alquanto temo perdonami ogni mia d subidienza, che d'ognispesa co tutto il cor gemo ma prima ch'io patisca passione, prego mi dia la tua beneditione.

Abraam alza gliocchi al Cielo, e bo nedice Isac, & à li due vleimi versi, piglia Isac peri capelli, & ne la mã destra tiene il coltello,

Dapoi che t'è piaciuto eterno DIO, d auermi mello à quetto passo sti etto col cuor ti prego quanto piu possi'io che da te sia l'ac benedetto, con tuttal'alma, e con ogni defio, ti benedico figliuol mio diletto, etu Signor dapoiche t'è in piacere, sia satto in questo puto il tuo volere Et subito Abra alza il braccio per

vecidere Isac, & l'Angelo apparue è piglia il braccio, è dice Gratie rediamo à te signor pacifico, Abram Abram non distender la mano sopra'l tuo figlio Isac giusto e pio, & no versare il sato sangue humano sopra l'altar del to buo seruo, e figlio tn no ai fatto il mio precetto i vano, & hor conosco ben che temi DIO, dapoi che per amor non perdonaui, altuo figliuol alqual la morte daui,

to si volge à Isac. & dice cosi, Lieua su ritto, o figliuol dolce è buono alza el to core al nostro eterno Dio & rendi gratie à lui di si gran dono, che vedi quato gliè clemente & pio, dua gaudi magni al presete i me sono che fanno giubilar tutto il cor mio, l'vn d'auer fatto ogni divin precetto El seme tuo possederà le porte l'altro vederti saluo & si perfetto,

Isac stando inginocchioni iu su l'Altare ringratia DIO dicedo

O infinito amore o sommo bene, o carità eterna DIO immenso, ringratiar ti vorrei qual si conuieue, ma no mi basta il cor la voce è'l seso campato m'hai da tate mortal pene, per tua pietà che quanto piu ci peso Qual'è colui che potesse narrare, pium trouo in eterno obligato,

è forte temo non essere ingrato. Isac si veste, & discende de l'altare, Abrā voltādosi vede vscire tra certi

pruni vn montone, e dice, Guarda se'l nostro Dio e clemetissimo che conoscendo il nostro desiderio, à proueduto d'vn moton bellissimo, è qui tra pruni è posto î gră misterio Quel che tu parli dolcissimo padre, del qual vo far sacrifitio santissimo, per te figliuol che sei mio refrigerio & meutre che faciamo il facrificio, laudiamo DIO di si gran bensicio,

Pigliano il motone, & sacrificado su l'altere & mêtre che arde dicono inlieme questa stanza,

che ci donasti tanta fortitudine, accetta questo don che ti sacrifico il qual pouesti in quella solitudine col'cor ti prego, e co lingua specifico she ci conduchi à tua beatitudine & questo loco chiamo per memoria e'l signor vede, a tuo triofo, & gloria

popu

(ne'l a

FRCTI

el Sigi

Sinfil

non tr

Dapi

31961

O telice!

(cined

che ga

diquel

quand

in che

& COD

GIAILS

Dipo

porti

Dio

Turoles

ume,

quado

che l'a

fetu n

quelci

toler

1071 0

01880

Ch 12

qloois

de me

Hero httop

15 635

mila

Sce Voi fiar

> molt cigio

Vn Angelo apparisce loro e dice L'Angelo sparisce, & Abram lie-Abram Abram ascolta el mio parlare, dice il Signore p me proprio giurai, perche tu non volesti perdonare, al tuo figliuol come ti comandai, el seme tuo farò multiplicare, come le stelle del ciel ch'io creai, & anchor come la rena del lito, del mare & questo è ferm'è stabilito de suoi nimici. & seran benedette tutte le genti di ciascuna sorte, nello tuo seme perche si persette, son l'opere tue, cha tata dura morte ponestial tuo figliuol che forte stette alqual darò richezze & signoria perche vbidisti alla gran voce mia. hora sparisce l'Angelo, & Abra dice gl'immensi frutti per seruire à DIO chi potria mai co lingua dimostrare quato il Signor e buono, dolce e piu Isac mio non ti potre contare, quata allegrezza è gaudio è al cor mio no fo che dir, se no che Dio rigratio e di laudarlo mai non sarò satio.

Isac risponde à Abram. per proua seto, e conosco esservero no dona DIO queste grat ie legiadre à chi non serue à lui con cor sincero, e farli salui con le loro ;quadre, di cotal bene hanno gran desiderio, ma credolo acquistar co l'intelletto,

e no seruedo à DIO co puro effetto ! Et similmente chi cerca ricchezze honor, piacer seusuali, e terreni, no può gultar di qle gra dolcezze, che'l modo no puo dar q'iti gra beni. e veri lumi, & le somme allegrezze, El sacrisicio offerto questo giorno el Signor dona à i cor di fede pieni, giustissimo è che chi no cerca DIO. non troui cosa che empisi suo desio, Dapoi Abraam si volge à Isac, &

giubilando dice questa stanza. O felice figliuol se in questa vita, seruedo à DIO setian si gran diletti Giusto non era nostra gran colonna, che gaudij haremo poi alla partita, di questo corpo, essedo tra gli eletti, quando sarà la nostra alma rapita, in che diuini & gloriosi oggetti, & con questa letitia che vi narra di vita eterna, ritorniamo à Sarra,

Dipoi scendedo giu del mote, Isac portail coltello in mano, e laudado Dio giu pel môte va cantando cofi Tutto sei dolce DIO Signore eterno, lume, conforto, e vita del mio core, quado be mi t'accosto allor discerno che l'allegrezza è senza te dolore fe tu non tussi non faria gouerno, quelche no viue teco sempre muore, Risponder voglio, santa genitrice, ru fei quel vero, e somo be pe: fetto sez'il qual torna î piato ogni diletto. Quanto fi è ignorante stolto, e pazzo

10

ICC.

10

10

chi va cercando fuor di DIO letitia, qlcofa è piu bestial che fler ragazzo del modo, e del demo pie di triftitia il vero gaudio, el massimo sollazzo. fi troua folo in diuina amicitia, la qual s'acquista co fede, e speraza, imitando i suoi Santi in offeruanza.

Sceduto il mote, vn seruo dice Voi fiate i ben trouati Signor nostri, molto ci piace Isacil tuo buon cato el giorno di hier pareano i cor vostri pieni d'angoscia, di dolore, e pianto

hoggicon fatti, e con parole mostri essere in voi vn magno gaudio santo onde preghiam ci dichi la cagione se lecito è di tal consolatione,

Risponde Usca'serui, e dice, è stato tanto accetto, e grato à DIO p piu cagion che l'ano fatto adorno che di cantar non si satia il cor mio, ma quado à Sarrà harê fatto ritorno adempiremo il vostro buon disio,

El seruo risponde à Isac. che cel dicessi prima che à Madona. Tornado verso casa Sarra gli vede e va loro incôtro, & abbraccia Isac piangendo dice.

Dolce figliuol conforto del mio core, nel tuo partir perche no mi parlasti, ò, sato mio copagno, e buon fignore in quanti affanni e pene mi lasciasti ha meritato questo il gran amore. ch 10 v'o portato e che voi mi celasti vostra partita, e son sei giorni stata, piu ch'ogni dona at flitta e tribolata Abram si pone à sedere, & Sarra

seli pone allato, & Isac dice. per consolare la tua efflitta mente in questo punto sei fatta fel ce, piu ch'altra dona almodo fia viuete persobidire à lhuom già mai non lice disubidire à DIO omnipotente, dunque non ti doler ma tutta lieta, intendi ben nostia andata segreta. El massimo monarca, eterno DIO, volse il nostro fedele Abră prouzre & comandogli che del corpo mio,

douesse Santo sacrificio fare, & lui con vn segreto mormorio, mi fe leuar di notte, e caminare, hauedo nel suo core ipresso, e sculto questo precetto à tutti tene occulto Abram di santa vb dienza fonte, mi menò seco senza dirmi questo, ina quando fummo falici ful monte, mi fe il d un precetto manifesto,. & co buo modo, e co parole pronte à questa morte mi dispose presto, & legommi le man nudo spogliato, e in su le legne m'hebbe collocato.

Alzando il braccio per volermi dare di questo gran coltello in su la telta, l'Angiol di Dio li cominciò à parlare predendo la sua man dicedo questa morte non voglio che tu facci fare al tuo figliuolo, e no gli dar molella all'hor mi sciolse, & co gra riuereza

Voltossi Abra e vidde vn bel motone posto tra'prun miracolosamente, il quale offerse con gran diuotione, sopra del fuoco per me innocente, di nuouo DIO gli fe promessione, di molti beni, e come tutta gente sarebbe nel suo seme benedetta, dunque felice sei madre diletta,

Sarra marauigliandosi dice. Pel tuo parlare 10 son tutta smarrita, che lispiriti miei sento manchare al mondo non fumai tal cosa vdita, Chi serue à Dio con purità di cuore e stupefatta sto pur à pensare quel ch'ai parlato, e tutta impaurita sol de l'audito, tu mi fai tremare, & veggio ben che costretta d'amore hebbi ragion distare in gran dolore

Miracolosamente io t'acquistai, con miracol maggior ser ritornato, perciò finitison tutti i miei guai, con tutto il cor Signor sia laudato per satisfare al dolor ch'io portai vo che si balli, e căti in questo lato.

ciascuno scopagnia de l'angelbuono ringrati Dio di questo magno dono Sarra e tutti gl'altri di cala eccetto Abra, & quelli due Angeli, l'vno, che anuntiò la festa & l'altro che gli appari in sul mote, & tutti insieme fanno vn ballo cătădo questa laude CHI serue à Dio con purità di cuore, viue contento e poi saluato muore, sela virtu dispiace vn poco al senso nel suo pricipio, quado è esercitato l'alma che sete vero gaudio o imelo, dentro del core, è tutta confortata la mente sua si troua radiata da quella luce del fommo splendore redemo laude à Do di tal clemenza Quando ordinati son tutti i costumi detro e di fuori al nostro eterno Dio allhor fi veggion quelli eccelfilumi.

che fanno viuer l'huom col cor giulio cantando van per vn santo desio le gra dolcezze del perfetto amore, Van giubilando, e dicon gente stolta cercando pace ne'mondan diletti, se voi volete hauer letitia molta seruite à Dio co tuttie vostri effetti, egliè quel fonte di virtu perfetto, che fa giocondo ogni suo seruidore, viue contento, e poi saluato muore.

Ora l'Angiolo licentia & dice. Chiaro e copreso auete il magno frutto del offeruar tutti i diuin precetti, però chil nostro Dio signor del tutto ha sempre cura de'suos serui eletti, se disporrete trarne buon costrutto, terrete i vostri cor da colpe netti, e innamorati di santa vbidienza ciascuna si parta con nostra licenza.

FINE.

Stampata In Siena L'Anno 1579.

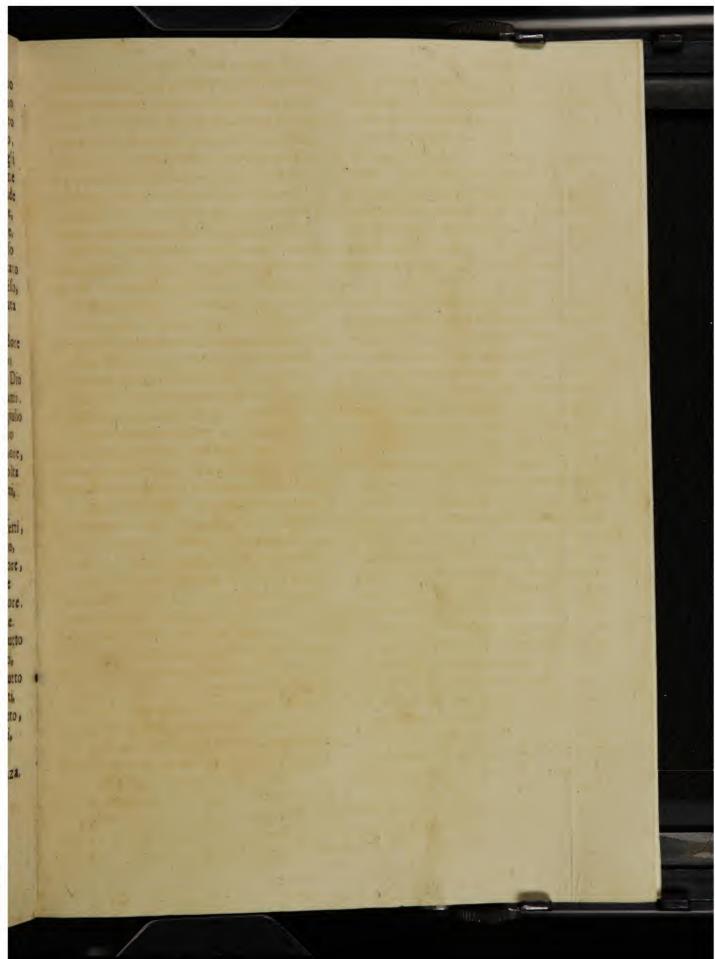

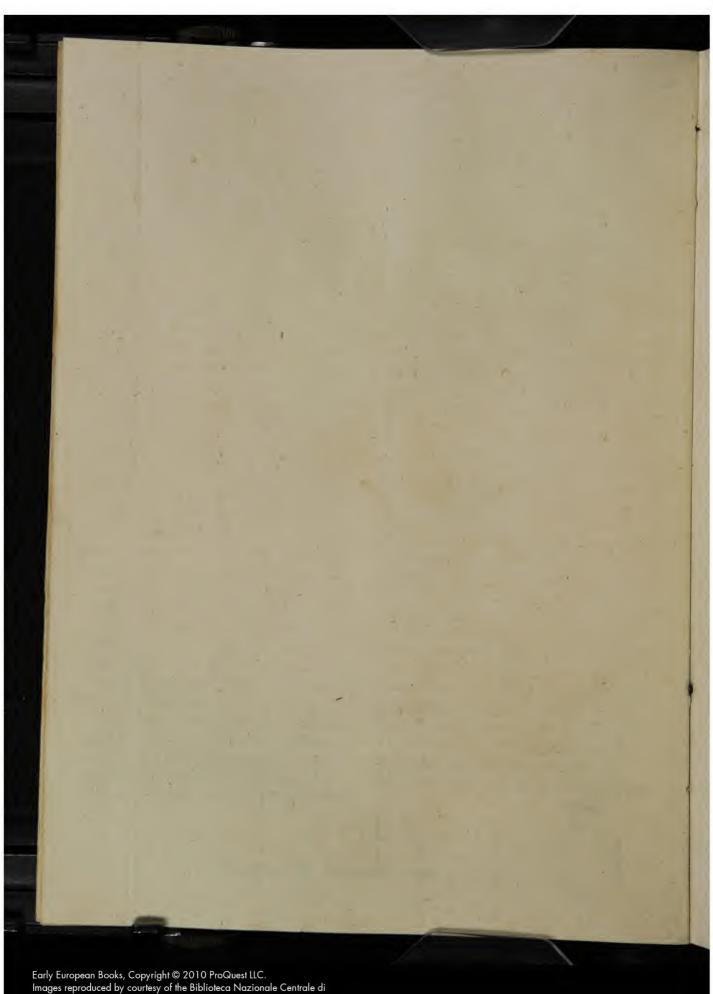

